39-I-Ah

34

## ERRICO PETRELLA

Precauzioni

18

OPERA BUFFA

MILANO
STABILIMENTO MUSICALE DITTA F. LUCCA
3310.



# CARNEVALE DI VENEZIA

OVVERO

## LE PRECAUZIONI

Opera Buffa in tre Atti

MARCO D'ARIENZO

MUSICA DEL MAESTRO

## ERRICO PETRELLA



MILANO

STABILIMENTO MUSICALE F. LUCCA 8-80 E RIPRODUZIONE RISERVATI.

MUSIC LIBRARY UNC--CHAPEL HILL

## PERSONAGGI

### ATTORI

| MUZIO, mercante                  | Sig. |
|----------------------------------|------|
| Il Conte BIETOLA                 | Sig. |
| ORESTE, amante d'Albina          | Sig. |
| PILADE, amante di Romilla .      | Sig. |
| COLA, servo sciocco              | Sig. |
| ROMILLA ALBINA figlie di Muzio . | Sig. |
| ALBINA Single di Muzio           | Sig. |
| MIMOSA, sorella di Muzio .       | Sig. |
| ZANNI, caffettiere               | Sig. |
| PASQUALINO, garzone del caffè    | Sig. |

Coro di Gondolieri e di Maschere.

L'azione è in Venezia.

I VERSI VIRGOLATI SI OMMETTONO.

### ATTO PRIMO

#### SCENA PRIMA

Piazza. – In fondo veduta di parte del Gran Canale. Da un lato l'esterno di un Casse con alcuni tavoli e sedie d'intorno. Dall'altro, gruppo di case.

La piazza è vuota. Si veggono traversare il canale varie gondole. S'odono in distanza delle voci, le quali a poco a poco s'avvinano.

Voci

La snella gondola
Che l'onda bruna
Della laguna
S'ode solcar.
Di te Venezia,
È il simbol vero,
Schifo leggiero
Tu sei sul mar.

ORE. (di dentro)

L'alba nasca, o sorga luna, Di delizie è qui il soggiorno; Bella è ognor, sia notte o giorno,

La laguna.

Voci Quando irradia l'onda bruna De' suoi raggi il sol nove

De' suoi raggi il sol novello, Prende aspetto vago e bello

La laguna.

ORE. Quando poi la notte aduna Cupe l'ombre sul creato,

Prende aspetto assai più grato

La laguna.

Voci L'alba nasca, o sorga luna, Di delizie è qui il soggiorno; Bella è ognor, sia notte o giorno,

La laguna.

(si accostano alla terra alcune gondole, dalle quali discende Zanni seguito da molta gente che popola la piazza) Coro e Zanni. La snella gondola Che l'onda bruna, ecc., ecc.

> (alcuni si allontanano per varie vie; altri si appressano con Zanni al caffè, e siedono intorno ai tavoli. Intanto Oreste e Pilade vengono dai due lati opposti)

#### SCENA SECONDA

Oreste. Pilade e i suddetti.

PIL. Oreste... (incontrando Oreste)

ORE. Sei qui, Pilade?

Pil. Ebbene, che rechi omai?

ORE. Nulla: al veglion del principe

Le belle io non trovai.

Pil. Fu pur dal Duca inutile

Ogni ricerca mia.

Ore. E vana or ogni indagine...
Pil. Cercammo in ogni via...

ORE. Ma non dobbiam desistere. (con risoluzione)

Pil. Ne andremo in tracccia ognor...

Finchè resti in Venezia Buco non visto ancor.

(volgendo lo squardo osserva che si avvicina il Conte)

Ma... (accennando il Conte)

ORE. È desso?

Pil. È il conte Bietola...

ORE. Saprà alcun che di vero...

Pil. Ei trotta a passo celere...

ORE. Buone novelle?

PIL. Spero... (correndo intorno al Conte)

#### SCENA TERZA

Il Conte e i suddetti.

PIL. Conte?...

ORE. Che c'è?

Pil. Le silfidi. Sapesti alfin predar?

CON.

Adagio, adagio, il correre La lena fa mancar. (dopo breve pausa) Mentre andava in traccia anch'io. Come voi delle tre belle. Su Rialto al guardo mio Parve scorger due di quelle. All' altezza, al portamento, Che mi dà la lor figura, Forte un salto in petto io sento, E un gran tocco di puntura In vederne due soltanto. E non tre, bianchii la faccia: Pur sperando il terzo incanto Io mi posi all' altra caccia. Snelle e leste quai cervette. Nei zendadi imbacucate, Parean quelle due saette Da una nuvola lanciate. Dietro loro anch' io correva: Quando in gondola ad un tratto Pigliar posto le vedeva; E in raggiungerle fui ratto; Ed appieno avrian potuto Le mie brame soddisfarsi, Se non fosse lor venuto Il capriccio di velarsi. Pur velate mi prefissi Di vederle ad ogni costo; Onde al par vogare, dissi, Della gondola d'accosto. Cosi alquanto seguitammo A vogare in tai deliri. Finchè a terra non calammo Presso al ponte de' Sospiri M'aspettava il disinganno Non si tosto fummo in terra: Ma la burla per malanno Mi serbò a più dura guerra.

La mia caccia seguitava Come can col naso al vento. Ed in pensiero mulinava Come farmi appien contento; Quando quelle due di botto Si fermar sotto un palazzo: Ma covava un gatto sotto, Volean far la burla al pazzo. Giunsi, e alzato lo zendado. Mi mostraro... indovinate... Mi mostraro... ahi, quasi cado ! Due vecchiaceie imbambolate... lo rimasi allor di sasso Nel vedere quell'orror... E qui volsi in fretta il passo Col veleno dentro il cor...

Pil. Oh cielo! due decrepite! (ridendo)
Orie. Può darsi peggior sorte! (ridendo)

Pil. Invero la tua pillola Ad ingoiare è forte.

Con. Ridete! e estrema rabbia
A me fa l'avventura...
Trovar per care Veneri
Mostri da far paura?

PIL. È dolorosa!

ORE. È orribile!
Con. Io mi sarei gettato
Là nel canale...

ORE. e Pil. Oh bambolo!

Con. Io era disperato.

Pil. Senza l'amaro, vincere Non puossi il dolce scopo.

Con. Sono un leon... (risoluto)
ORE. Bravissimo!

Con. Ma d'un ristoro ho d'uopo; Mi sembra aver le viscere

In fiamma...

ORE. Andiamo...

PIL. Andiamo.

Con. Garzone?... (si accostano al caffe)

Zan. Oh! Conte Bietola...

Coro Si serva, su, su! (al garzone)

Con. Mi chiamo

Troppo onorato; grazie...

ZAN. e Coro Si serva il Conte a volo. Con. Ma come corrispondervi:

Voi siete tanti io solo...

Coro Per una volta rendere

ll grande onor si può.

Con. Ebben per non offendervi,

Amici, accetterà.

(siede ad un tavolo con Pilade ed Oreste ed accetta quello che si offre)

### SCENA QUARTA

Cola e i suddetti.

Col. A (fermandosi a mezzo della piazza senza por mente agli altri con rammarico)

Io l'aveva... e com' è andata? L'ho perduta! e chi lo sa!...

(frugandosi nelle tasche)

Ma vediam... com' è scappata! E chi a me la renderà?

Me la diede senza ciarla (pensieroso)

Tazio a Padova... signor si... E a Venezia avea da darla...

Ma... no... a questo... a quegli... a chi? Ahi! qual sasso il piè m'intoppa!...

Chi m'aiuta !... dove andrò?...

Una strega guercia e zoppa

Stando in fasce mi segnò... (resta immobile)

Con. Mar pe bacco m'assediate; (levandosi)

Tanto insistere è molesto.

(alcuni del Coro offrendo al Conte)

ALCUNI A me pure, o Conte, date L'alto onor d'accettar questo.

Le Precauzioni

Con. Piano, piano; e quanti siete?...
Un per volta servirò.
Se pazienza un poco avrete
Appagare ognun potrò.

(il Conte viene in mezzo alla scena quasi dappresso a Cola e prende quello che gli si offre dal Coro)

Cola (volgendo lo sguardo, e vedendo il Conte e gli altri, eome preso da un pensiero)

Non importa; or or domando... Ehi! sapresti dove sia? (al Conte)

Con. Chi?

Cola Colui che vo' cercando: Quel che al certo alberga qua.

Con. Chi?

Cola (mettendo una mano in fronte in segno da ricordarsi)

Poc' anzi io qui l'avea,

Ma poseia l'ho perduto.

Con. Cone?

Cola Scritto sopra si leggea...

Ma cho cosa? (imperion to)

Con. Ma che cosa? (impaziente)
Cola Il nome....

Con. Il nome...

E conoscer da me vuoi?...

Voi saprete dirlo a me.

Va, babbeo, pe' fatti tuoi.

(respingendolo indispettito)

Cola (alquanto risentito rivolgendosi ad Oreste)
Eli che modi!... adagio... ohè!

Il sapreste voi?

ORE. (respingendolo) Va via.

Eh messere non urtate.
Voi? (rivolgendosi a Pilade)

PIL. (respingendolo) Ma questa è frenesia!
Cola Sono un nom!... non m'aizzate.

Deh mi dite a chi mandato (a Zanni ed al Coro)

Fui da Tazio qui a servir.

ZAN., Coro Ci hai stancato, ci hai stancato!... (respin.)

COLA (quasi piangendo)

Ma chi mai mel potrà dir? (prorompendo)

Per bacco qui a Venezia Non troverò un amico Che sappia a me rispondere A quel che chiedo e dico; E io so' che quivi gli uomini

Son pieni di bontà.

Per carità spiegatevi, Mi fate un tal favore. Vedete sono un povero

Meschino servitore!

Vorrei tornare in Napoli, La patria mia sta là:

Ivi son donne ed uomini Un mar d'umanità.

(gli altri circondano Cola, e con minaccia)

GLI ALTRI Zitto, non far più strepito,

Non profferir più motto, A un'altra sola ingiuria Il cranio t'avrem rotto: O pure per coreggere La tua stupidità,

Nel fondo de' suoi vortici Il mar t'accoglierà.

(il Coro spinge Cola dentro e si allontana, gli altri restano)

#### SCENA QUINTA

ll Conte, Oreste, Pilade, Zanni e Pasqualino.

Con. Dàgli, dàgli.

ZAN. Al riposto

Acqua e Gazzetta, Pasqualin.

Pas. / Star bene.

(entrando ambedue nel caffè)

Pil. Conte?

ORE. E le belle?

Con. Ebbene!

12

ORE. È già un buon mese...

Pil. Che le due bambine...

Con. No, no, son tre.

Ore. Che in gondola vedemmo...

Pil. Rintracciar non si ponno?

Con. Forse d'allor saran cadute in sonno!...

ORE. Ma il gondolier non disse?...

Pil. Che di Padova veniano a por dimora Proprio in Venezia?

Con. È fatta!

ORE. Che!

Con. Un'idea!

Pil. Delle tue?

Con. L'ho già trovata!...

Pil. Un' altra nonna? (ridendo)

Con. Oh sciocco? Odi... (ad Oreste)

(parlando tra loro)

ZAN. (a Pasqualino uscendo dal caffé) Hai tu inteso?

Pas. Sissignore, ho compreso; Far si vuole una burla

Al signor Muzio! (parla con Zanni)

Con. Solo nella casa

Che dicon delle brutte...

ORE. Aver la cova

Ivi potrian le belle.

Pil. Ebben, l'impresa

A penetrarvi sta.

Con. Son penetraato.

ORE. Eh!

Pir. Ih!

Con. Ah!

Pas. (a Zanni) In vero il mondo è bello!

(parlando tra loro)

ZAN. Sta dunque bene all'erta, furfantello.

(escono via Zanni in piazza, Pasqualino nella bottega)

#### SCENA SESTA

Cola e i suddetti. Cola rimane iu fondo non visto dagli altri.

Cola Niuno ha pietà di me!... se non lo trovo, Dove alloggiar, dove pranzar?

Con. Vi spiede de la la la Vi sfido

A chi entra prima dalle brutte.

ORE. THE THE STOOM CALLED AND ACCESS.

Pil. Ah! Ah!

Con. Che c'è?

Pil. Scommetto; Di Muzio in casa io piomberò.

COLA DE L'ANTENNE CE RE CO DI Muzio!

Oh! l'ho afferrato a volo.

Con. Eh! il paladino!...

ORE. e Pil. lo vincerò.

Con. Vincere è il destino mio.

(si danno la mano e partono, il Conte ed Oreste a sinistra, Pilade è per entrare a destra, ma è fermato da Cola)

## SCENA SETTIMA Cola e Pilade.

COLA Un momento, messer. (fermando Pilade)
PIL. Ohi! sei tornato?

ColaSi, si: l' ho trovato.

Pu. Chi?

Cola Messer Tazio.

Pil. Tazio?

COLA A Muzio, Padova

Mi manda...

Eh, via ciarlone! (avviandosi)

Cola M'imbroglio; ma ho ragione... (ritenen. per l'abito)

Messer Tazio sta a Padova; e Messer Muzio

Sta in Venezia: io sto qua.

Pil. Somether His A'th ASi.

Cola Servo o fante Servo o fante lo son; ma in pari tempo un uom di zelo...

PIL. (Oh... la sorte mi piove or dal cielo...

All'opra!)

Or dov' è Muzio!... COLA

È qua... (Bisogna Allontanarlo.) PIL.

Presto...

Ho fame e sete!...

Pil. Prendi. (gli dà una moneta)

COLA Che?

Una lira. PIL.

COLAA me?

Pit. Va all'osteria.

Cola Ah! sciogliendo si va la stregheria!

Dov' è messere?

Pil. È là...

COLA Là dove in serbo,

Ho messo la valigia?

PIL. Alla dogana...

Appunto.

COLA Io vado.

A te sarò di scorta.

Cola Gran mercè! gran mercè!

PIL. Vien su. Cola Messere!

Pil. (Sino a doman sarà fuori di sentiere.) (viano)

#### SCENA OTTAVA

Zanni. vari Gondolieri, poi Pasqualino.

ZAN. Marco... Zeno...

ALTRI GON. E Muzio?
ZAN. Or viene.

ALTRI GON. Oh! ci siam. was the squared

ZAN. Sang Wang and Sang Ma zitti, ve'!

Coro Presto a noi.

Parte di Gon. (a Zanni) C'è ch'il trattiene? ZAN. C'è il garzon... (al caffè) Garzone?

Turri and the state of the stat

PAS. Tu che vuoi?

ZAN. Vien qui furbetto,

Muzio al laccio or or cadrà.

PAS. Ho capito.

È un bel giochetto Corn Che un caffè gli frutterà.

TUTTI (fra loro)

Su le punte d'ambo i piè Zaffe! abbranca, e via di qua. Che vuoi tu!... Chi sei?... Che c'è? Dàgli al ladro?... dàgli... dà. Che caffè! ci ha un pegno sa... Tazze a tutti - buon caffè! Egli ha soldi in quantità. Chi è babbeo pagar qui dè. Zitto, zitto, vien di già... Noi berremo, ei pagherà. (Pasqualino entra nel caffè. Gli altri partono)

## SCENA NONA

Muzio con un paniere carico di commestibili venendo dalla via opposta a quella ove gli altri sono entrati.

> Che importa a me se dicono Ch' io sono un bietolone... Tant'è, non si può smuovermi Io dico quel che sento: Sono figlie le ragazze Sempre in balia del vento, Al par di lui pazze; Se sciogli un po' la femmina Svaporagli la testa... Diventa una tempesta. Non la si può frenar.

Chi brama un codice per la famiglia, Se ha figlie nubili, venga da me.

Il mondo è tristo: chi piglia, piglia E dalle trappole scappar si de'. Ho due ragazze... due gelsomini, Nel cui bel calice il miele sta;

Tremi la schiera de' damerini,

A far custodia c'è qui il papà Pria d'ogni cosa l'ho ben serrate; Luce non banno di libertà:

Luce non hanno di libertà; Poi di fatiche le ho soffocate,

E un'ora sola d'ozio non v'ha. Non ci ha veruno che le conosca;

Visite intorno non s'usa far.

Non entra in casa pure una mosca. Ne a balli e canti le lascio andar.

Con servitori, colle vicine

Ch'elle contrattino giammai non vo';

Quindi i biglietti, le ambasciatine, Il regaluccio volar non può.

Ond'è ch'io solo portando il cesto Mi fo le spese la sera e il dì.

Solo, sì, solo riparo è questo,

E puoi tu i guai fuggir così. Ho due ragazze... due gelsomini, Nel cui bel calice il miele sta.

Tremi la schiera de' damerini A far custodia c'è qui il papà.

(ne'la foga de' suoi pensieri, Muzio ha lasciato il paniere sul tavolino presso il caffè, Zanni ha fatto capolino tacito ed accorto, lo ha telto via)

CORO DI DENTRO

Al ladro! al ladro!

Muz.

Ahi misero!

(avvedendosi della perdita del paniere)

La spesa! (corre all'indizio delle voci)

#### SCENA DECIMA

Zanni col paniere di Muzio, e Gondolieri. poi Pasqualino.

ZAN., Coro Va ove vuoi. (a Muzio che s'allontana) ZAN. Bottega! (avvicinandosi al caffè) Coro Chi qui...

(Zanni consegna il paniere a Pasqualino con attenzione)

PAS. Rosolio

Subito.

ZAN., CORO Amici, a noi...

(un garzone posa su d'un tavolo delle bottiglie e de' bicchierini di rosolio. Coi bicchierini colmi in mano)

Chi vive senza industria
Di tutto è sitibondo:
Quaggiù ci vuol giudizio;
È del più furbo il mondo.
Bisogno abbiam di vivere
D'un modo oppor d'un altro;
E sempre chi è più scaltro
Rimane vincitor.

#### SCENA UNDICESIMA

Muzio tutto affaticato e stanco, e i suddetti, poi Pasqualino.

Muz. Ah morir più di bile non credo!... L'ho perduto! è fuggito!...

ZAN., CORO (restituendo vuoti i bicchieri al garzone)
Oui prendi.

Muz. Ehi garzon!... Ma li dentro che vedo!

Il mio cesto? (corre in furia entro)

Pas. (dentro) Lasciate!

ZAN., CORO (tra loro ridendo) L' intendi.

Muz. Esso è mio... (uscendo respinto da Pasqualino)

Pas. State questo; esso è un pegno; Quattro lire e ne siete padrone.

Muz. Tu sei pazzo!

Coro (ridendo) Ah, ah, vale un regno.

(guardando il paniere)

Muz. Posa qui... (afferrando il manico del paniere)

PAS. Quattro lire. (tirando a sè)
ZAN., CORO (a Muzio) Ha ragione;

S'egli è pegno, dee darsi il riscatto.

Muz. Quattro lire.

Pas., Zan., Coro Or non fate più il matto.

Muz. Ah una fune! un capestro! ah una spada! Perchè alcuno ammazzato qui cada.

ZAN., PAS., CORO Pazzo frenetico Gia diventò.

(girando intorno a Muzio e molestamente carezzandolo)

Muz. (con rabbia crescente)

Mi sento un fremito
Per l'ossa scorrere...
La rabbia, l'impeto
Frenar non so.
Guizzano i muscoli,
Divento idrofobo,
Da me scostatevi

O morderò!...

(Zanni e Coro si allontanano, Pasqualino entra nel casse e Muzio si getta a sedere presso il casse stesso)

#### SCENA DODICESIMA

Muzio e Zanni.

Muz. Sfinito io son!... bottega!

ZAN. Eccomi pronto.

Muz. Caffè!

ZAN. La servo.

Muz. E non ti muovi ancora?

ZAN. Oh buon giorno, signor!

Muz. Schiavo divoto!

Zan. Oh non m'inganno... il genitor voi siete Di due belle ragazze... Muz. Che mi cianci di figlie e genitore!

Dammi e presto il caffè!

ZAN.

Corro, o signore!

Muz. Anche costui delle ragazze è al fatto!

Lasciai la patria e Napoli

Abbandonai soppiatto

Colle figliuole e a Padova ne venni;

Ma, ahimè, che tosto intorno

Una torma dannata di studenti

La casa m'assedia la notte il giorno

E la terra fuggii, dell'onde in seno

Sicuro io mi credei, tranquillo appieno.

Ma invan, son già scoperto.

Che far? ci asconderemo in un deserto!

#### SCENA TREDICESIMA

Pilade vestito da servitore, e detto.

Muz. (Son morto.) (si siede presso un tavolo)

Pil. (Eccolo, a noi.)

Signore garbatissimo...

M'insegni un po' la strada dove sta

Quel signore ch'io cerco.

Muz. (Ci mancava quest'altro)

Pil. Vengo da Padova e stanco assai...

M'insegni per piacere...

Muz. Ma chi cerchi, o babbion, si può sapere? Pil. lo cerco messer Tazio... no, mi sbaglio,

Messer Muzio... cioè mi chiamo Cola.

Muz. (È il servitor che aspetto...) Muzio io sono. Pir. Conosciuto non v'ho... chiedo perdono.

Muz. Un foglio avrai per me...

Pil. Si, si, l'ho qua... oh Dio, me l'han rapito.

(cercando nelle tasche)

No, no, che l'ho perduto; Ho le tasche forate, e m'è caduto. Muz. Sei un balordo; in casa vieni meco.

Pil. Favorisca a me il cesto.

Muz. Eccolo; mi precedi e corri lesto. (per andarsene)

#### SCENA OUATTORDICESIMA

Cola dalla destra, e suddetti.

Cola Mandarmi in altra via,

Scellerato!... ma buon che il mio bagaglio

Ho tolto alla dogana.

Eh là, va saldo. Muz.

Cola Ecco un altro... (vedendo Muzio) Ah potessi Uscir da tante pene.

Pil. Che vi pare?

Muz. Più lesto...

PIL. Ed or?

Muz. Va bene.

Cola (avvicinandosi a Muzio, e mostrandogli la lettera che ha in mano) was to will be to

Faccia grazia, padron mio. (dandogli la lettera)

(E tornato, or come fo!...) PIL. Muz. Muzio io sono... e tu?

(leggendo la soprascritta della lettera)

Son'io COLA

Cola.

Tu? Muz.

PIL. Son io.

COLA No no ...

(Pilade afferra Cola, e lo trae ad un angolo della scena: ad un'altro angolo resta Muzio che schiude la lettera, e la legge)

PIL. (a Cola) Dimmi in grazia, chi tu sei.

COLA Chi sei tu saper vorrei.

Io son' io, qual sei tu adesso. PIL. COLA Io già fui, ma son lo stesso,

PIL. Pazzo.

COLA Pazzo!

PIL. La mia madre Figliò sol questo ragazzo.

| COLA  | Son lo stampo di quel padre                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| COLA  | Che mi fece.                                                                 |
| Pil.  | Pazzo!                                                                       |
| COLA  | Pazzo!                                                                       |
| Pil.  | Forse siamo un solo inesto.                                                  |
| COLA  | No. protesto, no, protesto.                                                  |
| PIL.  | Siam due gemme in un anello.                                                 |
| COLA  | Uno è Cola, ed io son quello.                                                |
| Pil.  | Ma tu sei!                                                                   |
| COLA  | Son' io.                                                                     |
| PIL.  | Qual sono.                                                                   |
|       | Parla, parla, e ti perdono.                                                  |
|       | Se per gioco io m'arrovello                                                  |
|       | Il bargello correrà.                                                         |
| COLA  | Parla, parla, e ti perdono.                                                  |
|       | Se per poco - cresce il fuoco                                                |
|       | Qui la forza correrà.                                                        |
| Moz.  | Come fila la matassa? (dopo aver letto la let.) Liscia, liscia non si passa; |
|       | Liscia, liscia non si passa,                                                 |
|       | Qui c'è imbroglio, e mal talento.<br>Muzio, Muzio, statti attento!           |
|       | Ah! la testa già mi vola.                                                    |
|       | Di quei due chi è il vero Cola?                                              |
|       | Qui ci cova un gatto reo;                                                    |
|       | Chi è il babbeo – qui si vedrà.                                              |
|       | · (risoluto si rivolge a Pilade)                                             |
|       | Dimmi chi sei?                                                               |
| Pir.  | Cara Hannica                                                                 |
| E 144 | Cola,                                                                        |
| COLA  | No. no. jo son quello.                                                       |
| Muz.  | Tu donde vieni? (a Pilade)                                                   |
| PIL.  | Rabal grant mathematics Padova                                               |
|       | È il mio natale ostello.                                                     |
| Muz.  | E tu ? (a Cola)                                                              |
| COLA  | Mi manda Tazio.                                                              |
| Pil.  | Ei manda me. (a Muzio)                                                       |
| Cola  | A me manda. (a Muzio)                                                        |
| PIL.  | Sta zitto, brutta mummia! (a Cola)                                           |

COLA Sta zitto, brutta sfinge! (a Pilade) Muz, (a Pilade mostrando il foglio) E questa è quella lettera? PIL. Ouella che fu involata. Bugia, bugia! credetemi. (risoluto) COLA Tazio a me sol l'ha data. Muz. E tu qui vieni? (a Cola) COLA A Muzio Per servo. PIL. lo sono il servo... COLA Sta zitto, brutto rettile. PIL. Sta zitto, brutto cervo. Muz. Muzio? (a Pilade) PIL. (senza dar tempo) In Venezia a Tazio Chiese un'ottima spezia. Muz. E ?... (a Cola) COLA Senza tempo e spazio (senza dar tempo) Chiamaste me in Venezia. Muz. Tazio? (a Pilade) PIL. Mi diè l'indizio. L' indizio? (a Cola) Muz. COLA Ad equinozio. E a Muzio? (a Pilade) Muz. PIL. Abbi giudizio. Muz. E a Tazio? (a Cola) COLA Egli è un negozio. Muz. Non più, non più, che strazio! Poffar di Muzio e Tazio! Malanno all'equinozio, A Tizio col negozio... Venga ad entrambi il rantolo Io sto crepando qua. (gli respinge e prende PIL. Come! (seguendolo) il cesto) COLA Ma no... (seguendolo pure) Muz. Scostatevi. PIL. Udite il ritornello. Muz. Udir non vo' una sillaba,

Sei ladro, o ladro è quello.

PIL. lo sono...

COLA lo son...

Muz. (adirato) Finitela. O impugno il mio bastone.

(avendo preso il cesto va per incamminarsi)

PIL. Io mi cucio all'abito. (trattenendolo)

COLA Vi unisco al mio calzone. (string. a Muzio)

Ite, o vi storpio! (alzando un pugno) Muz.

PIL. Ohimè.

COLA E tutto questo a che? (a Muzio)

Son corso tante miglia. Privo d'un sol quattrino. Credeva trovar famiglia. Ed or son più meschino! Ahimè, mi vien da piangere, Ma piangere non vo'.

PIL. Non gli badate un cavolo: (a Muzio)

Udite ciò ch' io dico. Ei solo mente e simula. Non gli credete un fico. Son false queste lagrime, Egli ingannar vi può.

Muz. Pare, e non pare... a Padova (fra sè) Chi gabba, non si sferza: Credete, in questo genere, Venezia non ischerza, C'è un ladro senza dubbio.

Ma qual de' due non so. Muzio, sta attento, o te la fanno! Ma come intanto, scoprir l'inganno...

PIL. Signor, credetemi,

Cola son' io: Dell'esser mio Prove darà. Colui, cacciatelo Mio buon padrone; Questi è un briccone

Che v'ingannò.

Muz.

Perdo la bussola,
Perdo la testa
E la tempesta
Crescendo va;
Qui non v' ha dubbio,
C' è un traditore,
C' è un impostore,
Ma qual sarà?

COLA

Mia madre fecemi,
Vi do' parola;
Sempre fui Cola,
Non so' mentir.
E tu, birbante,
Vatti in malora,
Il nome ancora
Mi vuoi rapir!

(escono bisticchiando)

FINE DELL'ATTO PRIMO.

## ATTO SECONDO

#### SCENA PRIMA.

Sala terrena: ai lati stanze diverse: in fondo grande arco chiuso da vetri che mena in una corte murata ed alberata.

Albina, Romilla e Mimosa, le due prime ricamando presso un telaio, l'altra rattoppando una calza.

Alba. Lavora, ognor lavora (a Romilla) Altro non sai tu dirmi.

Rom. E non è peggio
Starsi in ozio così? Poichè la sorte
Prole ci fè d'un padre
Pauroso di tutto e ch'odia il mondo,
Passar dobbiamo l'ore
Sempre nella fatica.

ALB. (sospirando ed alzandosi) E nel dolore!

Mim. Eh là! fraschette mie, Se uscir vogliam di pene Un poco più di senno a voi conviene.

Rom. E in che?

Mim. Nel coglier destre

I momenti opportuni, all'uopo il mento
Chinar sul petto, ed or levarlo in alto,
Caute tentar l'assalto
Di qualche lagrimetta,
Una preghiera in fretta,
Un cupo sospirar, qualche carezza.
E per colpo final, lo svenimento.
Così vinconsi i padri un po' testardi.

Rom. Egli non ha riguardi... Ci ha seppellite vive.

Mim. Si, ma spera.

» Noi non siam morte, e vedi, appena il piede

» Fuor di casa movemmo,

» Quando da Padoa qui traemmo, e tosto

» Tre lieti zerbinotti

» A gara ci facean da cascamorti.

Alb. » E ciò fu peggio.

Rom. »Il padre

» Chiuse ci tien fra i muri e sparge voce

· Che ha figlie brutte in casa.

Mim. Ma pur non si diffidi.

ALB. Di chi?

Mim. Dell'avvenir. M'odi e sorridi.

Alb. Come si può sorridere

Strette fra ceppi ognora! Splende il piacer talora,

Ma è un lampo, e non è più.

Meglio è morir che vivere Dannate a schiavitù.

Qual' usignuolo in gabbia A libertade anelo, Già langue sullo stelo

Il fior di gioventù. Meglio è morir che vivere Dannate a schiavitù.

Mim. Baie! baie! - un sol momento

Può cangiar il nero in rosso: Il puntello del tormento

Può di botto esser rimosso.

Rom. Si nel core a me pur dice Una voce lusinghiera:

Non temer, sarai felice, Verrà il giorno, spera, spera.

Alb. Ah chi sa! la mente mia Quest' idea vagheggia ognor.

Rom., Mim. Spera, spera è una follia

ALB. Fin l'eccesso del dolor.
No, la mente non sostiene
Il dolor di giovin core:

Che sol chiede un po' d'amore Ed amor trovar non può. Ah l'assenza di quel bene Come in tomba il cor rinserra; È una larva sulla terra Chi d'amor non palpitò.

Mim. Con questi piagnistei sciupar tu vuoi Dalle mie guancie il rubicondo fiore.

ALB. E donna fu mai lieta senza amore? Rom. E senza amanti si può viver? Mim. Taci:

Sorte giova agli audaci: Muzio al tramonto dee porsi in cammino. Dopo due giorni poi farà ritorno; Oggi è l'ultimo di del carnevale...

Rom. E a tutto ciò che vale?

Min. A uscir dal nido.

ALB., ROM. E Cola?

Mim. Oh! scioccherelle...

Egli è un babbeo piovuto dalle stelle. Sappiate...

ALB. Viene il padre!

(volgendo lo sguardo verso le stanze interne)

Mim.

Zitto! all'opra.

(ricomponendosi al lavoro con le altre)

#### SCENA SECONDA

Muzio, Cola e le suddette.

Muz. Mi indossi, o no, in malora
(porgendo le braccia per addattarsi l'abito che Cola sconciamente gl'indossa)

Ouesto vestito?

COLA Ahi! ahi! (piangendo)
MUZ. Tu piangi!

Cola (sempre non riuscendo a por l'abito a Muzio) In mente Mi vien quel ribaldaccio.

Muz. Presto...

COLA Un ladro

Voi creduto m'aveste, se per caso Non ci avesse incontrati il vostro amico Cui presso messer Tazio

Era ben nota già la mia presenza.

Muz. Da qua: perder mi fai la sofferenza.

(strappando l'abito dalle mani di Cola)

MIM., ROM., ALB.

Ah! ah!

Mcz. Ridete? Or via, debbo star solo.

Mim. Perchè?

Muz. Voglio così!

Mim. Non tanto tono,

Fratello!

Muz. In casa mia padrone io sono.

MIM. Venite... (alle donne)
Rom. (Di soppiatto

Ascolteremo.)

#### SCENA TERZA

#### Muzio e Cola.

COLA Oh! gioia... oh! gioia... oh! gioia...

Muz. Che c'è?

Cola Quanto son belle

Le vostre ragazze! Muz. Ti piacciono eh?

Cola Ma quanto!

Voglio star notte e giorno a lor d'accanto.

Muz. (È un babbion: così ci vuole.) Ascolta:

Io parto questa sera.

COLA Ahi! ahi!

Che avvenne?

COLAE qui chi porta il pranzo?

Muz. È là, buffone.

Le chiavi del portone . Son queste.

COLA E che ne fo?

Muz. Non devi aprire

Che solo a me!

Cola Comprendo.

Muz. Entrare in casa

Neppur deve una mosca.

Cola E se si ficca

Pel buco della toppa.

Moz. Chi?

Cola La mosca.

Muz. Oh! si dice così.

Cola Va ben. (correndo all'uscio)

Muz. Che fai?

Cola Vado a chiudere la porta.

Muz. E io com'esco?

COLAE ver, non ci pensavo.

Muz. Hai inteso?

Cola Quanto mai.

Muz. Buon giorno.

COLA Schiavo. (escono)

#### SCENA QUARTA

#### Albina, Romilla e Mimosa.

Mim. Avete inteso?

Rom. Se ne andò.

ALB. Ma Cola

Serba la chiave.

Mim. All'arte. Aprirci deve;

Imitatemi.

Rom. A noi.

#### SCENA QUINTA

Cola e le suddette.

Mim. Vien qui...

(tirando a sè Cola con amorevolezza)

Rom. M'ascolta... (come Mim.)

| 30           |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| ALB. Odir    | ni (come le due)                  |
| COLA         | Adagio, adagio, ad una ad una;    |
| Son          | qua per tutte.                    |
| ALB.         | Hai tu pietà?                     |
| <b>Rom.</b>  | Ti muove                          |
| Uma          | nità ?                            |
| MIM.         | Tu nutri                          |
| Sens         | sibilità?                         |
| COLA         | Ma ma Ove degg' io                |
| Aver         | siffatta roba?                    |
| Mim., Ro     | M., Alb. Ah, Cola mio!            |
| ALB.         | Cola (supplichevole)              |
| COLA         | Che c'è?                          |
| ALB.         | Desidero.                         |
| COLA         | Che cosa?                         |
| ALB.         | Un po' di spasso                  |
| COLA         | (Povera figlia!)                  |
| ALB.         | Darmelo                           |
|              | Tu puoi                           |
| COLA         | Ma di', che vuoi?                 |
| ALB.         | Voglio veder le maschere          |
| COLA         | Le maschere? no, no               |
| ALB.         | Si, si, non farmi piangere;       |
| Don          | Questo diletto io vo'.            |
| Rom.         | Cola? (supplichevole)             |
| COLA         | (Ecco un'altra!)                  |
| Rom.<br>Cola | Ho un pungolo Dove?               |
| Rom.         | Nel cor mio lasso                 |
| COLA         | (Povera figlia!)                  |
| Rom.         | Molcere                           |
| MOM.         | Tu il puoi                        |
| COLA         | Come si può?                      |
| Rom.         | Fammi veder le gondole            |
| 2023         | Questo diletto io vo'.            |
| Mim.         | Cola? (a Cola supplichevole)      |
| COLA         | Voi pure? (con alquanto disgusto) |
| Mim.         | Ho un fremito (scostandosi)       |
|              |                                   |
|              |                                   |

Cola Di che?

Mim. Di un po' di chiasso.

(andandogli presso)

Cola Lontano sia!

Mim. Vuoi renderti

A me?

Cola Che dite? oibò.

Mim. Andiamo per Venezia...

Questo piacere io vo'.

Cola Per dare a voi sollecito Ucciso poi sarò.

ALB., ROM., MIM.

No...

COLA No...

ALB., ROM., MIM. No... no... (stringendosi a lui)
COLA
SCUSATE...

Chiuso è di già il portone.

Alb., Rom., Mim.

Aprilo...

Cola E a bastonate

M'ammazzerà il padrone.

Alb., Rom. Ti rendi al voto mio...

Mim. Veder vo' il mondo anch' io.

COLA E a me lo raccontate?

ALB., ROM., MIM.

Cola!

Cola, Cola... (svincolandosi)

Con voi da far non ha.

ALB., ROM., MIM.

Per una volta sola...

Cola Care, non posso.

ALB., ROM., MIM. Ah! (carezzevolmente)

Se più ti ostini, o barbaro,

A non aprir le porte, Fra disperate smanie Oui tutte cadrem morte...

Un gel m'agghiaccia il seno...

Aiuto! io vengo meno...

Carino, mio carino, Ti muovi alfin per noi. Poi chiedi ciò che vuoi; Tutto daremo a te.

COLA (Come sì può resistere
A queste lagrimucce!
Mi sento in gola stringere...
Povere zitellucce!
Pian pian, veh, che destino?
Non posso mai far bene...
Ma che cos'è quel piangere?
Muoiono di dolore!...
E tieni, tieni, tieni;
Poi più a temer non c'è!)

ALB., ROM., MIM.

Ah! tu cedi!

COLA (Ahi, dove vado!)

ALB., ROM., MIM.

Vedrai balli, udrai tu canti.

Cola (Ah! son vinto, impietosito.)

ALB., ROM., MIM.

Quante feste! quanti incanti! Poi ne andrem presto presto A cenare nel caffè!

COLA Sì, davver? Quand'è così, Più pericolo non v'è.

Alb. Egli cede. (con gioia estrema)

Mim. Su, t'affretta, (a Romilla)

Qui le maschere celate,

(Romilla parte e subito ritorna con varii dominò, berretti ecc.)

Oh buon Cola! (rivolta a Cola)

Alb. Oh gioia!

COLA (sfuggendo Mimosa) Aspetta...

Rom. Ecco...

ALB. A voi... (dando un domino a Mimosa)

Mim. Si

COLA Deh! vi sbrigate...

MIM. A le pure. (dando una parrucca a Cola) (Albina e Mimosa aiutano Cola ad indossare una giubba. Cola non ne trova il verso)

COLA The same of Fate piano. Мім. Poveretto! è un po' attilata. lo trovar non so la strada. COLA

(affaticandosi a porre il vestito)

ALB., ROM., MIM. Presto, presto. (aiutandolo tutte) COLA Andiamo via.

Che figura originale! ALB., ROM., MIM. II destin sorrise a me!

> Benchè io fossi poco esperta, Voglio entrare anch'io nel mondo: Respirare all'aria aperta Esser deve assai giocondo! E se un vago giovinetto Saprà accendermi nel petto. Il vulcano dell'amore Grata a lui mi troverà. Fra le feste ed il rumore Afferrando questi e quelli, Voglio far di tutto core Mille salti e giuocherelli, Oh che gioia! in quel trambusto Rider voglio a crepapelle, Con voi care mie zitelle Divertirmi anch' io saprò. (viano tutti)

#### SCENA SESTA

Piazza. Odesi un armonia festosa.

Varie maschere in diverse foggie girano qua e là per la piazza. Coro di maschere, poi Pilade mascherato da Arlecchino.

La nostra vita è d'avventura. Coro Sotto la larva tutto è permesso, Tolta in tal guisa egni paura; Scherzar con tutti ci vien concesso. Vivan le maschere, vivan le maschere.

Le Precauzioni

COLA

PIL.

E vivan sempre chi le inventò. (con larva sul viso, irrompendo nella folla)

» Udite, udite... breve la storia

Dell'Arlecchino narrare io vo'.

Coro Pil. » Udiamo, udiamo – facciam silenzio.
» Fatemi circolo – principio io do.'
(tutti circondano Pilade)

» Della maschera italiana

» Genitore è l'Arlecchino;

» Tanto ei sa con arte strana

» Con un feltro e un mascherino,

» Con un abito qual iride

» Variopinti a più colori,

» Imitar diversi umori

»E ridendo corbellar.

» Presso Bergamo alla vita

» Arlecchin s'è visto sorto:

» Osservò gente infinita

» Con ingegno acuto e accorto:

» E la terra nel percorrere

» Fascinò sì gli abitanti,

» Che lo preser tutti quanti

» Qual modello ad imitar.

» Conceduto fu soltanto

» Per la mente sua si destra,

» Ch'ei menasse con gran vanto

· La sua scutica maestra.

» E così con le facezie,

» Con bei sali e lepidezza,

» Mertò quel che il mondo apprezza,

» Il giocoso stafilar.

» Finchè in palco s'è mostrato,

» Arlecchin svegliato ha il riso

» Dalla maschera salvato

· Che celava il vero viso.

» Ai svoi frizzi il volgo applaude

» Benchè ognor ne sente il morso;

» Ei fa intanto più concorso,

» E bei soldi sa cavar.

- · Ma poi quando l'Arlecchino
  - » D'imitar nacque mania,
  - » Quando senza mascherino
  - » Fu menato sulla via,
  - » Cadder tutti e motti e lazzi,
  - » S' oscurò l'antica fama
  - » Perchè in tutti naque brama
  - · D'Arlecchino contraffar.
- » Popolarsi l'universo
  - » D'Arlecchini fu veduto,
  - » E di cenere cosperso
  - » Fu l'autor disconosciuto.
  - » Non coperto più di maschera,
  - » La sua fama trovò morte
  - » E al meschin toccò la sorte
  - » Di far tutti sbadigliar.
- » Ma volendo al primo onore
  - » Richiamar padre Arlecchino
  - » D'uopo è l'abito a colore,
  - · Vestir feltro e mascherino;
  - » Affinchè sotto la maschera.
  - Che ciascuno rassicura,
  - » Dato bando alla paura
  - » Possa il mondo corbellar.
- » Torni, torni, e donde emerse,
  - » Sulla scena ei solo resti,
  - » E le grazie già disperse
  - » Di bel nuovo al mondo appresti.
  - Ogni sciocca e goffa immagine
  - » Sia dovunque condannata,
  - · Sia bandita, sia beffata,
  - » Ond'ei torni a trionfar.
- ALTRI
- » Viva viva l'Arlecchino
  - » Che tal maschera inventò,
  - » Con un feltro e un mascherino
  - » Imitare ei tutti può.
- (Il Coro si disperde, Arlecchino entra nel caff

#### SCENA SETTIMA

Albina e Romilla in domino roseo, con larva sul viso; dal lato destro e dal sinistro; ed Oreste in domino nero senza larva. Poi Pilade in domino nero.

ALB., ROM. (incerte e timorose fra loro)

Abbiam perduto Cola e Mimosa...

Che mai faremo sole così?

ORE. Due mascherette color di rosa! (a Pil. fra loro)
Di li tu vanne; io vo' di qui.

(si avvicina ad Albina piacevolmente)

Vezzosa maschera...

ALB. (con ritrosia) No, no ...

Ore., Pil. (a Romilla con voce umile e di preghiera)

Ti piaccia

Farmi la grazia d'un sol caffè.

Rom. No, no... (con ritrosia)

ORE., PIL. (ciascuno all'una delle donne, pigliandole per la Non volgere di là la faccia, mano)

ALB., Rom. (disimpacciandosi dai due)
No, no; lasciatemi...

Deh! cedi a me.

ALB., Rom. (strette fra loro)

ORE., PIL. (seguendole)

Che dici?

Rom. Infine qui non c'è male.

Alb. Saremo accolte con civiltà.

a 2 Siam tra le feste del carnevale; Vedrem noi pure come si fa.

ORE., PIL. Deh! cedi... (ciascuno a ciascuna)

Alb., Rom. (clascuna a ciascuno)

Accelto.

Ore., Pil. Brava, oh qual gioia! Tutta la sera goder saprò.

ALB., ROM. (tra loro)

No, questo incontro non mi da noia, Assai gradito tornar mi può.

(entrano nella bottega del casse, togliendosi le donne le larve)

#### SCENA OTTAVA

Mimosa e Cola in maschera con larva sul viso: poi il Conte in domino nero.

MIM. Dove son? (cercando intorno con cautela)

COLA Saranno morte.

Le hai vedute? MIM.

COLA E chi lo sa!

Su. su avanti. (incamminandosi trascinando Cola) MIM.

Or v'è la sorte! COLA

Lasso lasso io sono già.

Con. (vedendo Mimosa ed afferrandola per la mano)

Ah ti trovo mascheretta. Or non puoi fuggirmi più.

No. lasciate... (facendo sforzi per fuggire) MIM.

Cola (alzand, con impeto e bravura) Ohè!... Ohè!... aspetta. Che pretendi?

CON. Taci tul

Dominò, non lusingarti; MIM.

Le compagne ho da trovar.

Vien qui dentro a ristorarti. (additando il caffè) CON.

Cola?... (a Cola) MIM.

(a Mimosa)

Che? Che dobbiam far? MIM.

Ahl COLA

COLA

Ma siamo in carnevale. MIM.

Folleggiar concesso è un di. COLA

CON. Certamente non c'è male,

Che mai dici?

Io dico sì? MIM.

Vieni, vieni, o mia Sibilla; CON. Tu l'Olimpo schiudi a me.

MIM. D'allegrezza il cor mi brilla, Vo' goderla accanto a te.

Eh che fai? va piano piano: COLA

Un tantin ne resti a me;

Tengo io pure un petto umano Ed un cor qui dentro c'è.

(entrano nella bottega del caffè)

#### SCENA NONA

Zanni, Pasqualino e Maschere di vario genere spingendo a forza Muzio.

ZAN., PAS. Qui venga pur, ser Muzio; e Coro Qui far vogliamo un gioco.

Muz. (liberandosi dalle mani di alcuni ed incappando in quelle degli altri, e tutto infuriato)

Lasciatemi... lasciatemi... Io getto fiamme e fuoco...

GLI ALTRI Come, perchè?

Muz. In Venezia
Stanotte io son restato...

GLI ALTRI Perchè?

Mcz. Perchè da Padova Un foglio or m'è arrivato...

GLI ALTRI E a che?

Muz. Per un negozio Di vino, di olio e lana...

GLI ALTRI E poi?

Muz. Poi stringersi devesi Nell'altra settimana...

GLI ALTRI Ebben?

Muz. Ma via, scostatevi...

A casa son tornato; E dal solaio al lastrico Sta tutto ben serrato.

GLI ALTRI Come!

Muz. Sta chiuso, cattera!

Io batto, batto, batto... Nessun mi sa rispondere;

Ed io picchio come un matto!

GLI ALTRI Che dunque?

Muz. Son le femmine

Di casa uscite tutte.

GLI ALTRI Ah! ah! non è possibile: (ridendo)

Fuggite son le brutte!

Muz.

Eh, non ridete, io mastico
Sorbe immature e fiele,
Si fa ad un padre cabala,
Così, così crudele!
Fra tante strade dubbie
Che mai sperar potranno?
Dal mondo e dalle astuzie
Come si salveranno!
Ahimè! che pari a un bufolo
Stizzito io son davvero:
E se le giungo a cogliere,
Le concio come va.

GLI ALTRI Non esser si severo;

Son brutte, fan pietà.

(Muzio si divincola dagli altri ed entra nella bottega di caffé pieno d'ira, seguito da Zanni e tutti)

MASCHERE DI VARIO GENERE, POI TUTTI

Ritorniamo in allegria

Or che siamo in giovinezza: Chi vuol esser lieto, sia, Del doman non v'è certezza.

Voci di Dentro Ah!

CORO Qual grido. (guard. verso il casse)

Con. (esce preciditoso e rivolgendosi al Coro)

Lungi Muzio

Via traete...

Pas., Coro In noi riposa.

Con. Finche due non cangian d'abiti...

Coro Dipendiam da te.

Muz. (spinto fuori dal caffè da Pasqualino e Zanni gridando)

Ah!

CORO (a Muzio circondato) Che fu?

Muz. L'ho vedute!

PAS., ZAN., CORO (deviando Muzio) Senza maschere?

Muz. No, vestian color di rosa.

Coro È un inganno!

(Pilade, Oreste, il Conte, Cola e le donne escono dalla bottega del caffè. Tutti sono con larva sul viso; ma Oreste e Pilade hanno scambiato i loro domino con quelli di Albina e Romilla) Muz. (vedendo uscire i domino e rompendo l'urto della folla)

Voglio ucciderle.

Desse son... non reggo.

(furiosamente corre addosso a coloro che hanno il domino roseo, strappa ad essi le larve e retrocede con estrema maraviglia e confusione, veduto esser due uomini)

(fra sè) Come fu!... che veggo qua!...

Son sparite innanzi a me...

Tutte due stavan là!...

Impazzisco per mia fè!...

Ahi! mi par qual molinello

Giri, giri il mio cervello...

Le farfalle innanzi agli occhi

Io mi vedo svolazzar...

E il vigore dei ginocchi

E il vigore dei ginocchi Piano piano va a mancar.

ALB., ROM. e MIM. (fra loro)

Ah! fuggiam, fuggiam di qua! Tremo già da capo a piè... Se l'inganno scoprirà, Vano fia sperar mercè.

A si nuovo e strano evento Preda son di rio spavento Una nube fosca e bruna Del suo vel mi copre già...

Come nave in ria sfortuna Agitato il cor mi sta.

ORE., PIL. e Con. (tra loro)

Come un tronco ei resta là; Nulla più comprende in sè, Per chi ardire in cor non ha Mai fortuna no, non v'è.

Finchè il vero non discopra, Il suo capo andrà sossopra: Ma girar può in basso è in alto, Nulla nulla ei scoprirà.

Questo è il primo; all'altro assalto Ei le spese pagherà. COLA (fra sè)

lo convulso son già Dalla testa sino al piè: Ma perchè tanta viltà... Ma tremar, tremar perchè? Oueste sono due donzelle: Son ragazze e sono belle: Ma se in vista non istanno. Non si ponno maritar. Così fecer, così fanno

I papà che san regnar.

PAS., ZAN. e CORO (rivolti a Muzio)

Ehi, ser Muzio, come va? La scoperta in fumo andò? D' una gran severità Ecco il frutto che restò! Oh non sien perciò distrutte! Le son brutte, brutte, brutte. Non temete, non temete Che nessun le sedurrà: Tutto il ben che in casa avete.

Tutto a voi si serberà.

Muz. (scuotendosi e con grande impeto cercando intorno) Io l'ho vedute; fra voi qui stanno.

TUTTI MENO LE TRE DONNE E matto.

Muz. Io pazzo!

Tutti (come sopra) E da legar! PIL., ORE., CON.

Forse siam noi?

CORO DI DONNE Siam noi?

ZAN., PAS., e Coro D'UOMINI Siam noi? Chiama l'astrologo, trovarle ei può.

È matto, è matto.

Or mi scanno. Muz.

ALB., ROM. e MIM.

Pietà ne sento! (a Pilade, Oreste e Conte)

Tacete. (alle tre donne) ORE., PIL. e CON.

Le Precauzioni.

Tutti (accerchiando Muzio) È matto.
Vogliamo ridere ad ogni patto.
La polka, il valzer ballar io vo'.

(il Coro infesta Muzio, e tirandolo a sè or l'uno or l'altro, lo invitano a ballare, non esclusi Oreste, Pilade ed il Conte)

Muz. (nell'eccesso del suo impeto ributta ogni ostacolo furiosamente prorompendo)

Ahimè che strazio! Alle amarezze
Il cor resister or più non sa...
Tutte a me toccano queste dolcezze...
Un esterminio Muzio farà?

COLA (come stordito)

Di queste trappole!... Di quest'imbrogli!... Chi sa la fine quale sarà! Se n'esco libero da tanti scogli Proprio un miracolo raro sarà.

GLI ALTRI (meno le donne, guardando Muzio e ridendo fra
Vedi là Muzio come s'adira! loro)
Vorrei scommettere che matto andrà...
Lo sdegno e il fremito che già respira,
Gerto a mal termine lo condurrà!

ALB., Rom. e Mim. (fra loro)

Incerta e dubbia mi fa il timore,
Parea sorridere di voluttà.
Tra un padre rigido, e un caro amore,
Ansante e timido il cor mi sta!

(Le donne seguite da Cola e dal Conte fuggono a destra, gli altri spingono Muzio verso la sinistra)

FINE DELL' ATTO SECONDO

# ATTO TERZO

#### SCENA PRIMA

Corte murata ed alberata. Ai due lati due ordini di stanze.
All'angolo a sinistra uscio di via.

Mimosa, Albina, Romilla. - Mimosa dalle stanze a destra e le altre da quelle di sinistra.

Mim. Vieni qui...

Rom. Dorme?

Mim. L'intera notle

Ha muggito qual toro, infin sopito A sonnecchiar l'ho udito.

Alb. Chi sa se la mente è persuasa Che dormivamo in casa?

Rom. La cosa parve vera; La gondola leggera Sembrò volar.

Alb. Più di mezz' ora innanzi Di lui qui ci trovammo.

Mim. » Eh! faccia franca,

» E lascia far non ha viso di vero

·Ch'escan sole e di sera a far le pazze

» Tre leggiadre ragazze.

Alb. E i nostri amanti

» Come potremo rivederli?

Mim. »Zitto,

· Ci penseranno se di noi son cotti:

» Ei la tana già sanno,

»E se voglion le lepri scoveranno,

· Odo rumore...

Rom., Alb. oh cielo!

Mim. Let be Carles and Deposit of Andate, andate:

» E ad evitar clamori,

Rassettate ogni cosa dentro e fuori.

(Rom. entra nelle stanze a destra ed Alb. in quella a sinistra)

## SCENA SECONDA

#### Mimosa poi Cola.

Mim. Mi cuoce veder Cola...

(va per entrare a destra e s' incontra con Cola)

COLA. (nella massima confusione) Ahi! ahi!

Mim. S'è levato di letto?

COLA. A prima alzata.

Messer vuol nulla? Bu! - Perchè sparate?

Brrr! - Voi fate il puledro? - Or ora! or ora!... Paffe! misericordia!

Mim. Che?

COLA Ha inciampato

Nel gabinetto e a terra è stramazzato.

Mim. Perchè?

Cola Non so; c'era qualcosa, e in tasca Se l'ha riposta, e d'ira poi sbuffando Corre di qua e di là.

Mim. Sta in sensi.

Se hai bisogno di me, guarda; io sto all'erta Al finestrino. (mostrando il finestrino a destra)

Cola E qual bisogno mai

Aver poss' io?

MIM. (guardando a destra) Eccolo!...

COLA Ainto.

Mim. Taci; lì dentro io sto. (entra nel padiglione a destra)
Cola è perduto.

(avvicinandosi fra gli alberi)

#### SCENA TERZA

## Muzio e detto.

Muz. (arrestando Cola e tirandolo per un braccio) Vieni qua...

COLA Ahi! ahi!...

Muz. Ier sera

Dove fosti?

(Cola guarda intorno, vede Minosa presso il padiglione che fa atto di silenzio)

Traditore! (Cola gli volge le spalle) Vieni qua, anima nera.

COLA (guarda Mimosa, la quale fa gesti di collera onde egli fa movimento di fastidio e sdegno)

Muz. Non mi far più l'impostore.

Dove andasti?

MIM. (fa cenno indicando le stanze superiori)

Cola Sopra.

Muz. Sopra!...

Sopra il tetto, in aria, (Io fremo!)

Cola (Crepa!)

Muz. (fremendo) Il ver fa ch'io discopra;

Dove andasti?

MIM. (fa un cenno indicando il piano terreno)

COLA Sotto...

Muz. Sotto...

In cantina... (Il fiato manca!)

Cola (Schiatta?)

Mim. (fa cenno a Cola che se ne andasse, il quale fingendo di zoppicare si muove)

Muz. (fremendo) Ehi! ehi! non far lo zoppo!

COLA Mi fa male dentro un'anca.

Muz. Stali, e parla, oppur ti accoppo.

Dove andasti impertinente?

Mim. (indicando il luogo ove trovasi)

COLA Oui...

Muz. Qui!...

COLA line synthese is Certo...

Muz. S'è perduto!

COLA Gente !... Gente !...

Muz. (ponendogli la mano sulla bocca)

Non gridar, sei morto!...

Cola (come soffocato e quasi piangendo) Aiuto!...

Stetti insieme alle bambine Raccontando storielle: Esse sono assai carine E non vuon restar zitelle: Chi dicea la vecchia storia Di Romeo e di Giulietta: L'ho imparata anch'io a memoria Perchè tanto mi diletta: Poi anch'io per fare il bravo E per dare a lor sollazzo, Le gran gesta raccontavo Del famoso Michelazzo. Cosicchè parlando assai Non s' udi picchiar di là. Ah padron, non v'ingannai, Ecco qui la verità.

Muz. Verità. (con ira repressa e minacciosa)

COLA (con timore) Si...

Muz. (interrompendolo) Un assassino

Più di quelle or sei tu!

COLA Ah! padron... (punto al viso)
MUZ. (cavando di tasca una parrucca)

Tal mascherino

Parla chiaro assai di più.

COLA (nella massima confusione)

Come !... come!... e un mascherino!... Quando mai parlar fu udito! Qual rannocchio in sul mattino Esso sol può far cra cra.

Son scoperto, son servito, Chi m'aiuta per pietà!

Mim. (ciò vedendo fa atti di confusione e fugge nelle stanze a sinistra. Cola rimane come stordito)

Muz. Ma sta zitto... scellerato!...

Qual marrone m'hai tu fatto!

Per te son precipitato;

Ed or come me la impatto?

Io crescea due zitelline

Come gigli e schiume d'oro:
Se per poco le odoravi,
Sentian come linfa pura:
Se la mano lor pigliavi,
Allibivan per paura:
E tu in mezzo del gran mondo
Scivolar le hai fatte già!...
Ahi son ite tutte a fondo
Le fatiche di papà.
Esci, va!... (respingendolo)

Cola (ringalluzzando a gara)

Men vo' fuggire; Non vi posso più soffrire.

Muz. (per inveire contro lui) Che !...

Cola Le mani non alziamo;

A che giuoco qui giuochiamo?

Muz. Come! ah birbo!

COLA La creanza
Non sapete dove sta?

Si, signore?il migliore de'consigli (risoluto)

E appagar quelle rose d'amore! Non sapete che tanto rigore Su la testa fa i rami sbucciar?

Sù la testa la l'rami soucciar?
Sì, perchè, perchè son buono
Mi prendete in brutto tuono:
Son meschino, ma onorato,
Esser voglio rispettato.
Se il mio braccio non si stanca
Di servire a me non manca.
Cercherommi altrove un pane,
Ecco ciò che mi rimane.
Troverò un padrone onesto,
Che il mestiere io ben so far.

Tristo voi, che il vostro cesto Tornerete a trascinar.

Come! come! ed ancora qui cianci!
Io son padre, e a me doni consigli?

Muz.

Quando il ciel daratti dei figli,
Anche in fasce li vuoi maritar?
Vanne via, più non ti voglio,
Rotto è il nodo dell'imbroglio,
I tuoi pari, scellerati,
Voglion essere impiccati.
Per voi, tristi, è cosa vaga
Il gabbare chi vi paga.
Io su tutti tengo gli occhi,
Nè ingannar mi pon gli sciocchi.
Ho scoperto il serpentello
Che mi volle morsicar.
Ma con colpi di martello
Il velen gli vo'cavar.
(entrano entrambi nelle stanze a destra)

# SCENA QUARTA

Oreste e Pilade sormontano il muro, e il Conte di là di esso.

Pil. Era soverchio entrar per l'uscio.

ORE. Taci.

Con. Voi siete in alto, ed io? (di dentro)

Pir. Regola il piede

Tra tanti buchi che fatti abbiamo.

Con. Non posso. (come sopra)

Ore. E statti.

Pil. Intanto noi scendiamo.

(discendono afferrandosi ad alcuni rami di alberi)

ORE. Questo è il nido. (guardando intorno)

Vitttoria: è superato

Il baluardo delle brutte. A noi Ormai la man di spose Non posson rifiutare.

Pil. Rifiutar l'uom?... donna?... oggidi? Ti pare!...
Io vo' di qua, tu va di là.

ORE. Convegno?

Pil. E questo il luogo.

ORE. E il Conte? .

Pu. Abbasso i vecchi.

ORE. I vecchi vanno a monte.

> (Pilade entra nelle stanze a destra, Oreste nell'entrare nelle stanze a sinistra s'incontra con Albina)

# SCENAOUINTA

#### Albina ed Oreste.

ALB. (retrocedendo con agitazione e timore)

Ah! tu qui!... Chi ti trasse e per dove? Tutto il sangue nel cor si gelò!...

Ah mio ben!... quella fiamma che muove ORE. Terra e cielo, la via mi segnò.

T'allontana!... per te, per me tremo: ALB. Ahi, la mente mi sento smarrir!

No, ti calma, mia cara, non temo, OBE. È in te sola un ridente avvenir.

E tu speri? ALR.

ALB.

ORE. Non spero che amore.

ALB. Egli è tuo.

ORE. Qual contento!

ALB. E per me

Serbi!

ORE. Tutto, sì tutto il mio core.

E tu? Con

Il core si diede già a te.

a 2 A sì leggiadre immagini Sorride il mio pensiero: Soavemente m'agita Un sogno lusinghiero; Se mai potrò dividere Con te il destino mio, Più il cor non ha desio. Voti più il cor non ha, Per noi ridente, placida

La vita scorrerà.

#### SCENA SESTA

## Romilla, Pilade e i suddetti, poi Mimosa.

Rom. Ahimè!... (in massima agitazione)

ALB. e ORE. Che fu?

PIL. (cercando calmar Romilla)

Ti rasserena.

Rom. Io tremo...

Da lungi ho visto il padre!...

Alb. Il padre.

Pir. E venga!

Io qui reco l'amor, non reco oltraggio.

Mim. (rimanendo presso l'uscio delle stanze a destra)
Ah fuggite, fuggite!

An luggite, luggite

Alb. e Rom. Il padre!...

Mim. Ei stesso... Rivalicate il muro. (a Pilade ed Oreste)

ALB. e Rom. (a Pilade ed Oreste)

Deh! per pietà...

Mim. Mettetelo al sicuro...

PIL. State salde mie care.

ORE. Non ostante...

Pil. Io sol basto...

A impor la musoliera all'orso irato.

MIM. (vedendo schiuder l'uscio d'ingresso)
Eccolo!...

ALB. e Rom. Oh cielo!

PIL. e ORE. (avanzandosi verso l'uscio)

A noi...

ORE. (alle donne) Coraggio!...

Pil. (c. s.) Ebbene?

LE DONNE (entrando nelle stanze a destra)

Oh! triste noi!...

Pil. Giò solo a noi conviene.

## SCENA SETTIMA

Muzio e suddetti.

Muz. (sotto l'uscio da via)

Che!... oh!...

(per girare, ma è soffermato or da Pilade ed or da Oreste)

Pil. Taci.

Muz. Oh!

PIL. e ORE. Zitto.

Muz. Gente!

(facendo sforzi per gridare, ma è sospinto colle mani alla gola ad un angolo)

PIL. e ORE. Taci!

Muz. Io n'esco pazzo...

Assassin...

Pil. e Ore. L'affar qui è dritto, È soverchio lo schiammazzo.

Muz. Come qua?

Pil. e Ore. (sempre tenendolo) Con brevi accenti, Fan chiariti gli accidenti.

Muz. Ah! sto in mezzo a due cagnotti; Chi un aiuto mi darà!...

Pil. Queti, queti con due motti Questa briga fiinirà.

Chi siam noi lo sa Venezia,
Anche voi non l'ignorate.
Due garzon, due scik, due scapoli,
Due sospir d'innamorate.
Si sa pur che sugl'introiti
Non v'è un soldo che ci avanzi;
Che abbiam numeri, che abbiam titoli,
Che siam primi a gire innanzi.
Chi voi siete? Un padre debole
Che nemmen sa far da padre:
Più si cinge di presidii
Più investito è dalle squadre.
A francarvi dai pericoli
Siam piombati in vostro aiuto;

In entrambi confidatevi,
E l'intrigo è risoluto,
Voi qui avete, è ver, due femmine;
Noi credete, siam due maschi;
Noi bruciamo, esse si struggono;
Or ne caschi quel che caschi:
Maschi e donne insiem s'accoppiano,
E avran fine le querele;
Si congiungano, si uniscano
Con le debite cautele.
Se un bel paio di sponsali
Questa casa allegrerà,
Cesseranno tutti i mali,
E l'onor vi resterà.

ORE. Che ne dite?

Muz. publich 6 Sposalizii?

No...

Ore. Ostinarsi è cosa stolta.
Pil. Si dirà per tutti gli angoli
L'avventura che v'è côlta.

Muz. Ma...

PIL.

ORE. Che ma! le lingue tagliano:

È l'onor qual vento o canna. Ogni vento te lo stritola.

Ore. Ogni fiato te lo appanna.

Muz. No, ma l'empie...

#### SCENA ULTIMA

Albina, Romilla e i suddetti; poi Cola e Mimosa, nonchè il Conte.

PIL., ORE. (presentando Albina e Romilla che fan capolino sull'uscio delle stanze a destra)

Le due vittime

Ecco qui.

ALB., Rom. Pietà, perdono! (gettandosi ai piedi di Muzio)

Muz. Ah sfrontate! (scuotendosi)

Alb., Rom. Siam colpevole ...

Muz. Donne indegne!

Pil., Ore. (all'altro lato supplichevoli)

Alb., Rom. Ogni madre è rea con noi.

Pil, Ore. Ogni padre è un delinquente...

Alb., Rom. Ogni legno ha i fumi suoi...

PIL., ORE. Ogni corpo amor risente.

Mim. (uscendo dalle stanze a destra, e passandole sulle punte dei piedi ad un angolo a sinistra)

(Son là! che vento è questo! Nè la casa andò su e giù!)

Cola (restando presso l'uscio delle stanze a destra, e portando sulle spalle una valigia)

> (Qui c'è chiasso! a tutto questo Ehi, messer, ci hai colpa tu!)

Mcz. (alle figlie respingendole)

Mi fuggite... Fate presto! Figlie a me non siete più.

ALB., ROM., MIM., PIL., ORE., MUZ.

Ah di pace il di fia questo... Al dolore non reggo più!

Muz. (volgendo lo sguardo vede Colv, e afferrandolo)

(Il reo!) tu sei l'origine

Del mio malanno.

Cola (dibattendosi)

ALB., ROM., ORE., PIL. (con carezze a Muzio)

Placatevi, placatevi, Deh! per pietà vi prego.

Muz. It le le nomente le

ALB., ROM., PIL., ORE. Pietà!...

Muz. (guarda con passione le figlie; poi risolulo unisce le loro destre a quelle di Pilade e di Oreste)

Finiamola...

GLI ALTRI (meno Mimosa ed il Conte) Oh gioia!...

Con. (avanzandosi) E a me ?...

54 Muz. (rivolto alle figlie, a Pil. e ad Ore.) Ch'è stato? Che vuol cotesta mummia? È il Conte. GLI ALTRI lo sono qui entrato... CON. Muz. Grazie!... Lo vedo al certo... Era quell'uscio aperto... CON. Muz. E vnoi? CON. La mascherina. La cara mia fanciulla. Come una bambina Dentro al mio cor trastulla: Mi stizza e mi rattizza. Pizzica, morde é sta. Poi come un cane in lizza Ringhia, e bajando va. MIM. » Si, certo; amor che valica » Oui l'ha condotto a volo. » A lui spianò gli ostacoli " Gli aprì la via del polo. » Giacchè un pensier più tenero

» In te parlando va; » Ti piaccia a lor sorridere

» Abbi di lui pietà.

Muz. Ma? che cos'è? intendiamoci. (rivolto agli altri)
Con. Compiuto è il lor desio:

(accennando Pilade ed Oreste)

Or vo' la terza grazia, E son felice anch' io...

Muz. E chi ti tiene?... prendila. Con. A me la porgi, ov'è?...

Muz. Questa è la terza. (presentandogli Mimosa)

Con. (Oh pillola!) (retrocedendo)

Tutti (meno Muzio e Mimosa)

Mimosa!

Mim. Ah Conte!

Con. Ohimè!

Voglio morire scapolo...
Mim. Anima mia, perchè!

Con. Tu eri? Oh inganno orribile! Muz., Cola Male a veder non c'è.

PIL., ORE. Conte, alla fin t'accomoda.

ALB., Rom. Ella t'adora...

CON.

Voglio morire scapolo...

Muz. (all'orecchio del Conte)

Ha buona dote.

Con. (fra sè) (Capperi!

E un altro affar!)

Muz.

CON. Son qua, pronto a prenderla.

Davver?... (con abbandono) MIM.

Mimosa mia! (con affettazione) CON.

MUZ. Voglio che sia la festa Compiuta...

(a Cola che sta in disparte come sbalordito)

E tu che fai?

COLA Io ?..

Muz. Ti perdono... resta.

COLA Padron!

(gettandosi in ginocchio per ringraziarlo)

Muz. Giudizio, o guai!

Tre matrimonii a un punto!

ALB., ROM. e MIM.

Idolo mio, vien qua!

(ciascuna al proprio amante)

PIL., ORE. e CON.

Al colmo alfin son giunto Della mia felicità.

ALB., ROM., MIM., CON., PIL. e ORE.

0 6

Su, balliamo allegramente... E l'amor che ci dà l'ale; Per noi meglio il carnevale Non poteva terminar.

Cola Son io proprio, o non io?
Oh che gusto!... il cor mi scoppia.
Noi farem la quarta coppia,
Su, padron, dobbiam ballar!

Muz. Non seccarmi, statti cheto,
Più rispetto al tuo padrone:
Le mie gambe non son buone
Quasi più da camminar!

(Gruppi analoghi e cala la tela)

FINE.

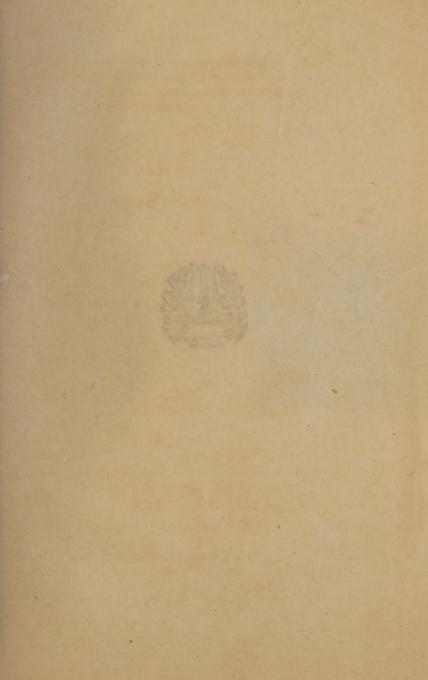

